

B.R. 183, 33







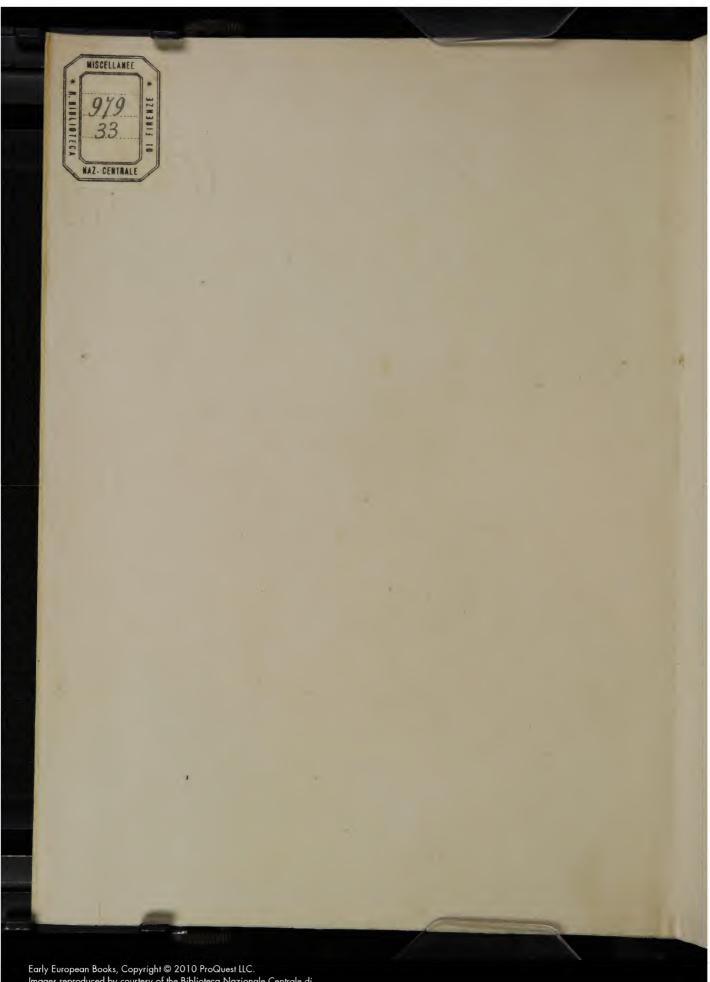



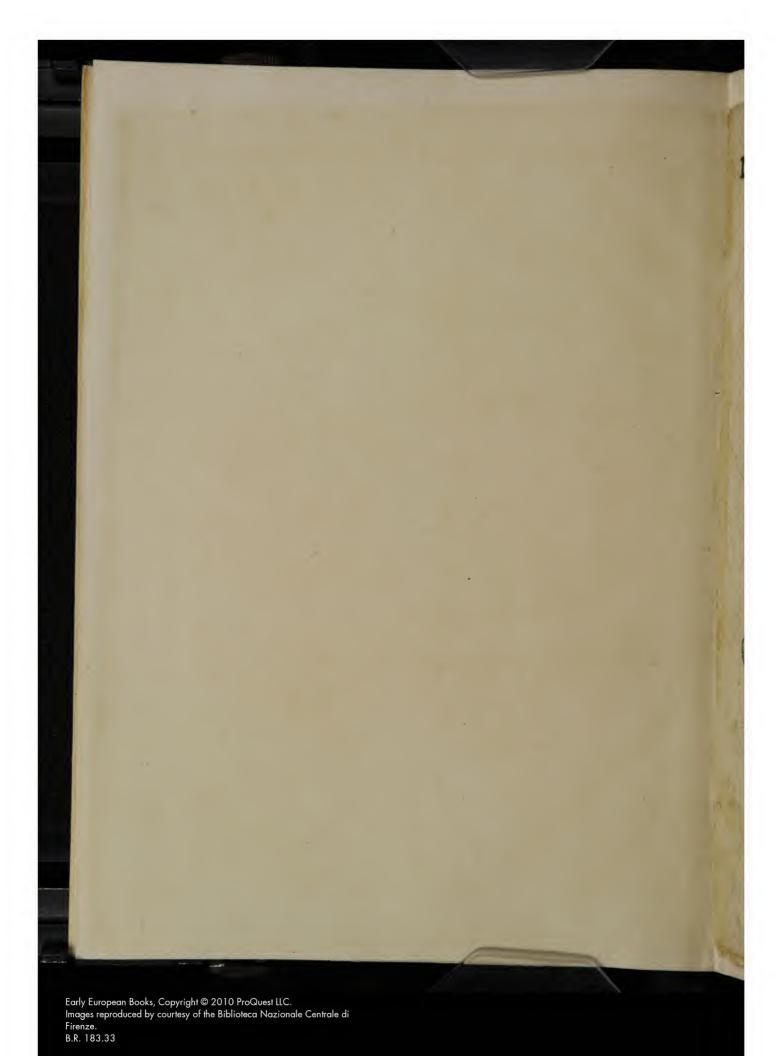

LA R'APPRESENTAZIONE DELL'ANGIOLO RAFFAELLO.

## L'Angelo Annunzia.

Ari diletti padri e fratei nostri onoi vi preghiă per l'amor del signore poiche siate adunati in questi chioltri state denoti e non fate romore le fatiche son nostre e piacer vostri & ognicola ci fa far l'amore noi v'habbiam ragunati in questi poggi per suggir le pazzie che si fanno oggi. Noi vi faren vna figura vedere molto gentil del testamento vecchio chi vuol la santa scrittura sapere attento al nostro dir porga l'orecchio chi vuole il vero gaudio e'l gran piacere Etu buono Alessandro vieni auanti viua come Tobbia il qual su specchio d'amore, e carità, speranza, e sede, e tutta la lua roba à pouer diede. Prima vedrete come fu menato nella città di Niniue prigione ellendo poi da quel Re liberato a poueri hauea gran compassione & ognicola hauendo per Dio dato gli venne vna maggior tribolazione pouero e vecchio u giorno egli acciecoe e d'ogni cosa Dio sempre laudoe. Il grande Dio qual'e somma giustizia e mai non abbandona i serui suoi in gaudio conuerti la sua tristizia che l'Angiol Raffael gli mandò poi chi vuol diletto e la vera letizia cerchila in Do ch'ella non è fra noi hor d'ogni cola cauate buon frutti si che in ciel ci troniamo insieme tutti .

Gingne vno imbasciadore che è mandato dal Capitano del Re e dice al Re.

Screnissimo Renoi ti portiamo con gran leuzia vna nouella buona il suo gran Bilisario Capitano ha vinto de gli H brei ogni persona & hagh cotti per monte e per piano

e manda à dire à tua degna corons che sempre cerca sar quel che gli piaccie e quel che vuoi che de prigion si faccia.

Il Re allo Imbasciadore. Tornate e dite al mio Capitan degno che magni guiderdon saranno i suoi, poiche per arte e forza e per ingegno si gran trionfo e gloria ha dato a noi lasci guardie fidate in tutto il regno e con la sua vittoria torni poi à Niniue prigion quanto puo mandi huomini e donne piccolini e grandi.

Seguitail Re e sa vn paggetto e

e sappi ben conoscer tua ventura peroche scelto se tra tutti quanti per mio paggetto acciocche habbi cura della mia spada & alle volte canti e tutto facci con buona misura son certo che'l farai come t'ho detto e non ti partir mai dal mio cospetto.

Alellandro risponde. Immenso eccelso e glorioso duce vegga verso di me e son ben certo che la ventura miguida e conduce à questo benifizio ch'io non merro ma quella gran viriû che in te riluce m'ha dimostrato chiaramente aperte che tu mi porti vn singulare amore sich'io m'ingegnerà di farti honore.

Hor giugne B. lisar o Capitano con molti prigioni e dice.

O magno Re de gl'Assiri e de Medi guarditi lo Iddio Giouc egli altri Dei tutti questi prigion che qui tu vedi cavari ho delle terre delli Hebrei e sottomesso habbian sotto tuo piedi Gerufalem, Sammaria, e i Galilei dominar puoi il mondo in ogni parte perche glie in tuo fauor Apoll'e Marte.

El Re rilponde.

Noi

Hor

Vie

el

Noi conosciamo ò degno Belisario la tua virtù, l'amore, e l'assezzione e qual premio vorrai ò ver salario daremo à te per giusto guidardone io non vo che ci sia alcun diuario da te e me nella dominazione piacciati alquanto meco risposare

E voltandosi a suo baroni dice', e voi sate costoro incarcerare.

Quando sono in prigione il Re dice.
Cercate d'vno hebreo fra quella gente
della tribù di Leui detto Tobbia
e menatelo a me qui prestamente
la donna el suo figliuolo in compagnia
chi sento che gliè huo ginsto e prudente
nuocere a gl'huomini buoni sare follia
conuiene à ogni Re che vuol durare
punire i rei, e i buon rimunerare.

Vno barone va alla prigione e chiama Tobbia, e dice.

Tobbia ascolta vna nouella buona
che chieder non sapresti la migliore
e glia mandato per te la corona
e vuol che di prigion tu esca fuore.

Hor veggo ben che Dio non abbandona chi l'ama e chi lo prega di buon cuore signor del cielo sia tu sempre lodato poi che dai tanto bene a questo ingrato.

Menati dinanzi al Re posti inginocchioni el Re dice à Tobbia.

Vien qua Tobbia perche me stato detto
che tu se giusto e se pietoso e buono
e non hai contro a me fatto disetto
io de gl'huomini buoni amico sono
e perche so che tu sei poueretto
oltre alla libertà to questo dono
e non t'impacciar nulla delle guerre

esta doue tu vuoi nelle mie terre.

Hauendo il Redato a Tobbia vna
borsa di danari, Tobbia lo ringta
zia e dice.

Grazie ti rendo ò ma gno Imperadore

e quanto posso prego lasto Dio
che ti conserui in vita, e'l tuo splendore
e cresca il regno tuo bello e giulto
fedel ti sarò sempre seruidore
e vibbidiente io ho sermo il desio
e quanto durerà la vita mia
sarò buon seruo alla tua signoria.

Tobbia si parte con la moglie & col figliuolo, e giunti alla loro habitazione empie vna sporta di pane, e quattro siaschi di vino e dice à Tob-

Figliuol to questi staschi e questa sporta e portala a que poneri prigioni chi in questa vita e poueri conforta nell'altra poi harà gran guiderdoni chi vuol che Dio gl'apra del ciel la porta e tutti i suoi peccati gli perdoni vesta li gnudi e pasca gli assamati, e visiti gl'infermi incarcerati.

Padri e fratelli voi siate e ben trouati
io vi conforto tutti a pazienzia
molti slagelli vengon pe peccati
& è buon sar di qua la penitenzia
noi sumo sempre sconoscenti e'ngrati
senza timore e senza riuerenzia
al nostro grande Dio ch'è sommo bene,
e però meritian queste gran pene.

Partesi dalla prigione Tobbia etrona Gabello e dice.
Tu sia il ben tronato ò fratel mio come stai tu ch'è della tua brigata sentir nuone di te hanea desso e molta gente ho dite domandata.

Risponde Gabello.
Tutti sian sani laudato sia Dio
poca roba del mondo c'è restara,
c quella poca m'è di mano tolta
e dua anni ho perduta la ricolta.
Seguita Gabello.

A ii

E peggio sto che m'han posto vn balzello e conuiemmi pagar dieci talenti tu non vedesti mai il maggior slagello che di noi fanno queste crude genti.

Tobbia risponde. Sai quel chio ti vo dir caro Gabello a quel che vuol Dio noi stian contenti lui l'ha permesso pe nostri peccati, perche erauam troppo superbi e'agrati. Fratel tu saila nostra gente anticafu tratta delle man di Faraone che gli teneua con tanta fatica guidogli in terra di promissione ma quella gente ingrata al ciel nimica quante volte da Dio si ribellone cauogli dello Egitto fuor d'affanni pascegli nel diserto quarant'anni. Non è popol nessun sotto le stelle che sia al grande Dio tanto obbligato quanto era il popol nostro d'Isdraelle pe benefici e doni che Dio gl'ha dato haueaci dato città pompose, ebelle fertil paese e dogni ben dotato che ci poteua far piu el giusto Dio e sempre ci chiamaua il popol mio.

Gabello dice à Tobbia.

Io conosco Tebbia che tu di il vero noi meritiam queste penc e maggiori ma quando mi ricorda à quel chio ero e quel chio sono, e mene crepa il cuore ma quel balzel mi mette in gran pésiero penso che sarò preso a gran surore modo non vedo poterio pagare e non ho piu che vender ne impegnare.

R sponde Tobbia à Gabello.

Hor vedi quanto glie pietoso Dio
che ha voluto che tu m'habbi trouato
e suoi sed di non metre mai in oblio
chi in lui si sida non è abbandonato
questi danar ti vo prestare hor io
e ha permesso Dio chi gl'ho qui a lato
ma io ne voglio di tua mano vna sede

perche gli renda a me ò a mia herede.

Gabello risponde à Tobbia.

Tobbia se tu mi vuoi sar questo dono sarà come cauarmi d'uno auello benche per altro obbligato ti sono tanto tenuto piu ti sia Gabello chi a un'amico come se tu buono tengalo caro che glie me ch'un fratello non dubitar ch'io te gli renderoe e di mia mano la carra ti saroe.

Tobbia si parte da Gabello haunta la carta di suo mano e tórna a casa, e chiama Tobbiuzzo e dice.

Donn

bilo

chic

nell

beatt

chef

lepel

In Cit

Tobbia vien qua ò dolce figliuol mio va per la terra e cerca in ogni lato fe tu troui nessun del nostro tribù nato menal con teco con animo pio e in tanto sia il mangiate ordinato e si vuole esser figliuol conoscente de nostri beni con le pouere gente.

Tobbiuzzo va, e cerca de poueri, e troua vno che stato morto in piazza. e torna al padre e dice.

Oime padre io ho in piazza veduto
vn pouerello il quale èstato morto
echi gli gli die non su mai conosciuto
e mori senza hauer nessun consorto
e per questo me al cor gran duol venuto
veggendo tanti strazi e tanto torto
quanto sanno di noi questi pagani
che san peggio di noi che supi ò cani.

enon ho piu che vender ne impegnare. Figliuol mio non potrei ber ne mangiare
Risponde Tobbia à Gabello.
Il prima in piazza non hauessi a ire
quel morto che tu di si vuol leuare
che ha voluto che tu m'habbi trouato
e suoi fedeli non mette matin oblio

Anna sentendo che Tobbia vuol porta re il morto a casa per paura del Re diceà Tobbia.

Tobbia tu ti vuoi pericolare se il Re Senachemb il può sapere

tu faj

\* tu sai come noi fiamo in gran dispetto di quello popol crudo & maladetto.

Vn suo parente dice à Tobbia. ancor se tu si semplice & si puro che tu credi che'l mal ti facci bene tu di che sei da questo Dio sicuro & tanti affanni spello t'interniene e r'ha fatto si magro & tanto scuro che la buccia in su l'ost i non si tiene peggio per lauuenir questo tuo Dio ci farà pur lo chiami giusto & pio.

Tobbia dice alla moglie. Donna chi vuol di Dio sua amicizia bilogna affaticarli per suo amore chi cerca hauer di qua gaudio ò letizia Tobbia questo tuo Dio ti fal donere nell'altra vita hard sempre dolore beato a chi morrà per la giustizia che siarimunerato dal signore se pel signore saremo affaticati in ciel saren da lui rimunerati.

Tobbia e Tobbiuzzo vanno in piaz za & tolgono il morto & fi lo purtano à casa, ela notte lo seppelliscono, e dipoi Tobbia stando à sedere in sala & alzando gli occhi al cielo contemplando vna Rondine gettando le lo sterco gli cadde in sul viso e subito acciecò, e chiamando la moglie dice.

Anna vien qua guarda se puo vedere che cosa m'è caduto sopra il volto io mel senti ora dalciel cadere e degliocchi m'ha il mio lume tolto.

Anna risponde. che tutto di tu di che t'ama molto & ogni giorno piu conosco e veggio che chi me sa è trattato poi peggio. Tobbia la riprende & dice.

Non parlar piu cosi che'l magno Dio La Rapp.dell'Angiolo Raffaello-



tutte l'opere sue sa con giustizie & ogni affanno e pena chi sent'io tutto procede dalla mia malizia sempre sia tu laudato signor mio che vuoi di qua punir la mia nequizia io ti ringrazio, e priego tua clemenzia che in tante pene mi dia pazienzia. Anna che sent'io la egliè vn caucretto guardate ben che non susi surato io non potrei hauer maggior dispetto in nessun modo io non l'harei mangiato io credo hauerti mille volte detto che tor la roba è troppo gran peccato io vorrei prima di same morire che alla legge di Dio non vbbidire.

Ancor se tu in quel pensier bestiale
e pur morrai in questa tua pazzia
e non è casache stia tanto male
dolente a me quanto è la casa mia
le simosine tue hor che ti vale
e tanta roba c'hai gettata via
emeriti che nai se bene annouero
che tu ti troui vecchio, cieco, e pouero.
Doue son'hora e morti seppelliti
ela roba c'hai data a gente strane
e tanti ignudi che hai gia riuestiti
tutti non ti darebbon'hora vn pane
tutti tuo pari son bestati e scherniti
vedi le tuo speranze tutte vane
chi getta la sua roba al popolazzo

Anna risponde a Tobera.

Tobbia risponde alla donna.

Ome donna mia che quel chi sento
parlar con ira & con tanta sciocchezza
per ognüche habbian dato n'haren ceto
daraccegli el signor nella sua altezza
ch'io non ho dato pinchor mene nento
io non cerco del mondo sua ric hezza
l'huom ch'è auaro ha qui ciò che vuole
di la in eterno si lamenta e duole.

Questa vita di qua dura si poco

& a rispetto dell'altra è men ch'vn zero el piacer sensuale e vn van giuoco lieto non ci si sta vn giorno intero noi habbiamo andare a stare i altro loco credilo donna mia chi dico il vero non satu che noi sian figliuol de santi bilogna lomigliarli tutti quanti. Hor non fai tu che nostri padri antichi portorno molte pene pel fignore e glie bisogno che l'huom s'affatichi e luoi prossimi aiuti con amore fajche mai piu tal parole non dichi chiedi perdono a Dio con humil core e habbi fedede in lui che ci gouerna che ci farà gran ricchi in vita eterna. Hora seguita la storia a Sarra figliuola di Raguel che haueua hauuti sette mariti, e tutti crano morti, e tornando vna schiaua c'haueuanome Zitaaca la, Sarra gli dice.

her fia

Ga

che

piet

OG

1'0

1010

dfon

come

ne po

dital

Diot

Soccol

inque

de fa c

lotene

lealtro

che la 1

lotene

falopt

Ho

lo

Nella ci

è Raffa

emola

che vac

e lano

nell'an

enellac

e fache

Lelacim

el'anim

ele pice

del mio !

le limofir

di conve

non tem

ch'iogli

Laudato sia il signor che tu tornasti Zita tu sai vna gran villania e gliè piu di quattr'hor che tu andasti tu non sai mai che di tornar si sia.

Semprech'io torno tu mi rimorchialti malanno, mala pasqua Dio ti dia. Sarra dice.

Zita, tu hai messo troppo suor le corna dirollo a Raguel se lui ci torna. Risponde Zita.

Va fammi il peggio che tu mi può fare tu & tua madre siate d'vna razza non donerresti ardır di fauellare stolta, dappoca, iscimonita, e pazza, e mi vien voglia accorruomo gridare quanti mariti e l'ha tutti gl'aminazza guardate gioia son sette mariti per suo disetto son tutti periti.

Hora Sarra sentendosi cosi dir villania se ne va sola in camera, & humilmente dice.

Bene

Benedetto fa tu fignor fuperno & benedette sia la ena potenza, benedetto il tuo nome in sempiterno sia benedetta la tua sapienza sia benedette il tuo santo gouerno e benedetta sia la tua clemenza e benedetta sia la tua bontade pierà, misericordia, e caritade. O signor mio che tutto vedi & intendi l'opere nostre, a segreti del cuore eu solo signor sei quel che difendi d'sonte di pierà d'mar d'amore come ti par di me pattito prendi ne poni ora mai fine al mio dolore di tal vergogna infamia e vitupero Dio tramene suor tu che sa'l vero. Soccorri signor mio l'alma smarrita in questa valle di miscria piena de fa che la mia prece ba esaudita io tene prego ò maestà serena se altro modo non ce tomi la vita che la morte mi fie fin d'ogni pena io tene prego Dio de padri nottri sa sopra me la tuo pietà dimostri.

Hora Dio chiama l'Angiolo Raffael

lo c dice.

Nella città di Niniue n'andrai d Rassaello al mio scruo Tobbia e in su la piazza el suo figliuol vedrai che va cercando trouar compagnia e sano saluo lo conducerai nell'andare e tornar per la gran via e nella casa di Raguel ti posa e sa che prenda Sarra per isposa. Le lacrime di Sarra e l'orazione el'animo suo puro humile, enetto e la pictà viata alle persone del mio servo sedel Tobbia persetto le limoline sue son le cagione di convertir le sue pene in diletto non tema di morir nessun pieroso la sepoltura al mio corpo darai. ah'io gli datò nel mondo en ciel risposo. Porta a tua madre figliuol grande amore

Horala floria torna à Tobbia che vedendosi cieco e vecchio, e pouero, e in grande sterminio s'inginocchia verso el cielo e dice.

O magno Dio che ogni cola hai creato e me facesti a tua similitudine signor mio non guardare al mio poccato ne alla mia ignoranza & ingratitudine per chio no to quanto io douctio amate merito stare in grande amaritudine per non servare e tua comandanienti son degno andare à gli eterni tormenet.

O signor mio che lei vera giustizia e tutti e tua giudicii giusti sono pe nostri errori ela nostra mali zia sian dispersi pel mondo in abbandono e morti e incarcerati con giustizia non meritian da te nessun perdono certo conosco che pe nostri peccati da tutte le nazioni siamo straziati.

Però ti prego eterno magno Dio che tu mi caui fuor di queka vita deh poni in pace lo spirko mio meglio mi fia la morte e far pattita de trami fuor di questo mondo rio riponi in pace l'anima smarrita fa questo signor mio se te in piacere pur non di men sia fatto il tuo volere

In questo punto Sarra & Tobbia fono clauditi & remunerati da Dio, e Tobbia dice al fighuol ponendoti a sedere, e gli sa il testamento come habbia à fare.

Vien qua diletto figliuol mio Tobbia ascolra del tuo padre le parole il termin di mia vita pretto lia & sol per te figliuol mi pesa e duole perche con teco e glie l'anima mia andronne quando il mio creator vuole e come morto figliuol mi vedrai

che con pena e fatica t'ha alleuato e viui sempre mai del tuo sudore, e sia prudente, giusto, e temperatoi e sopra tutto temeral il signore guarda di non commetter mai peccato e inuerso e pouerelli sia grazioso A poueri mai non volgerai la faccia (toso. Adunque per la terra cercherai le limoline à lor fa volentieri che non è cosa che a Dio tanto piaccia quanto quell'huom che sia limosinieri riceueratti Dio nelle sue braccia a lui dirizza tutti e tua pensieri fuggirai l'auarizia à Dio nimica. e paga a mercennari la lor fatica. Non dissar di qua fama ò ricchezza che dura poco in questa cieca vita cerca sol d'acquistar la somma altezza la doue i buoni haran gloria infinita il vero gaudio e la somma allegrezza harà quell'alma di virtu vestita Iddio ti salui o gentil giouinetto Vn'altra cosa ancor t'ho à dir Tobbia la nostra pouertà conosci & vedi la l'Angelo risponde. e però vo che tu ti metra in via tel dirò poi che tu n'hai diletto douc Gabel nostro parente sia e giunto a lui da mia parte gli chiedi dieci talenti, qual'io gli prestai e certo io so che da lui tu gli harai. Tobbiuzzorilponde.

O padre mio io son sempre disposto a vbbidir quelche m'hui comandato e quest i andata che ru vuoi far tolto ma duna cosa solo ho dubitato che quel Gabello non m'habbi risposto el regno delli Egirne de Caldei. nonti conosco à chi t'ha qui mandato e nella terra sua già marnon sui infino al paradiso deliziano.

la qual con teco la potrai portare credo che questa andata non sia in vano come la mostri senza piu tardare te gli darà ma il caminino è villano bisogna a te qualche guida trouare se tu facelsi questo cammin solo che troppo piace à Dio l'huom che pie- rimarrei qui co temenza e pie di duolo fe troui alcun che vadi in quel paele e prometti che ben lo pagherai di tua moneta e faragli le spele se nessun viandante trouerrai menalo ch'io gli parli di palele e io pregherrò il signor tutta via che ti conceda buona compagnia.

Tobbiuzzo si parte, e va in piazza e truoua l'Angiolo Raffaello vestito come vno viandante e giunto allui Tobbiuzzo lo saluta, e di-

pie &

ditt

ep

Or p

non

8: h

per

nel

hor

frate

e sopra tutto dolce figliuol mio per cortesia ascolta il mio parlare fa sempre che tu tema & ami Dio. poi chio ti veggo al viaggio in assetto dimmi il paese done tu vuoi andare.

fino à Rages qual'è città de Medi molto lungo cammin mi conuien fare & auniato son come tu vedi sol per andar nella città de Medi.

Tobbiuzzo dice. Caro fratel se sapessi la via che va à Rages con teco ne verrei se tu volessi la mia compagnia di giusto prezzo ben u pagherei.

Rilpondel'Angelo. Li Media, Arabia, Persia, & la Saria, ho cerco tutto quanto l'Oceano mai e non vidde me, ne io mai lui. Non è città; prouincia, ò nelfun regno Rispande Tobbia. in tutta l'Assia l'Africa e la Europa Figliuolo io ho la carta di sua mano che io non sappi per filo e per segno

perche tutte l'ho viste in molte copia. se a Roges andare è il tuo disegno ch'a pie del niôte Arabia postaje propria iti meriò fratel ficuramente e conosco Gabello il tuo parente.

Riponde Tobbiuzzo. Piacciati adunque fratel o aspettare tanto che al padre mio lo vada à dire che telle mi mando fuora à cercare dun che sapessi in quelle parte gire.

Risponde l'Angelo-Horsu va presto chi vo camminare & ogni cola sappi riterire, configlioti fratel all'vbbidienzia e non partire senza sua licenzia.

Tobbiuzzo si parte e torna al padre

& dicegli-O padre mio io ho di fuor trouato vn gionane gentil cortele & saggio e pare a punto in Paradilo nato pieto so molto & sa ogni vizggio & par per tutto il mondo lui sia stato di tutte le nazioni sa il lor linguaggio cercato ha tutro il ponente el leuante e paion tutte sue parole sante.

Risponde Tobbia à Tobbiuzzo. Or puoi sigliuol veder che'l magno Dio non abbandona chi si fida in lui & habbi vera fede ò figlinol mio per sua pietà e ti mandò coltui c folle, & cieco è chi pone il desio nel mondo traditor che inganna altrui hor va figlinolo pregal che lui si degni di volermi parlare, e fin qui vegni.

> Tobbiuzzo va e troua l'Angelo, e dice.

Pratel come (io ti dissi) il padre mio per vna guida e mi mandò à cercare hora e m'ha detto che gl'ha gran defio se su volessi c'ti vorre parlare pregarti vo pel nostro eterno Dio che in casa mia lo venga à visitare

Risponde l'Angelo. Di mia natura non fu mai villano i son molto cotento, hor oltre andiano Giunti à casa l'Angelo dice a Tobbia. Il creator del ciclo ti dia allegrezza e ti conscrui padre in buono stato. Risponde Tobbia.

Tu gaudio polsi hauer con contentezza vedi in quanta miseria ni hai trouato che lon condotto nella mia vecchiczza che di vedere il cielo io son priuato hallo permelle Dio chè grusto & buono perche gran peccator nel mondo sono.

l'Angelo risponde. Prendi conforto padre nel signore che in brieue ten po tu larai curate.

Risponde Tobbia. De dimmi vn poco darebbeti il cuore d'hauer Tobbia a Rages menato la douc egliè vn nostro debitore nostro parente, & è Gabel chiamato alla tornata harai tal pagamento che tu sarai figliuolomio contento.

l'Angelo risponde. Non dubitar del tuo figliuol Tobbia senza nessun periglio io il condurroe perche so ben di Rages la via e sano e saluo à te lo rimetroe.

Tobbia dice a l'Angelo. Fammi vna grazia per tua cortelia vn'altra volta ti domanderoe figliuol che lei cosi ben costumato di che nazione tribu tu se nato.

l'Angelo risnonde. Deh cerchi il mercennaro sua nazione che gioua questo a te padre sapere ma per finir la tua disposizione che di saperchi sono hai gran piacere perche rimanga in piu consolazione celato il nome mio non vo tenere io son chiamato per nome Azarra e figliuol son diquel grande Anania. Rilponde La Rap.dell'Angiolo Raffaello & Tebbia. 5

Risponde Tobbia. Per cerro lei figlinol di gran lignaggio & ben lo dice tua degna presenza il tuo parlare qual'è gentile & saggio & è ornato di vera eloquenza hor su figliuol mettereui in viaggio nel nome del signore pien di clemenza porta con teco la carta Tobbia

l'Angiol di Dio sia in vostra compagnia Anna madre di Tobbia sentendo la partenza del suo figliuolo dice.

Milera a me dolente e suenturata quanto fia dolorosa la mia vita io sono in tutto dogni ben priuata poi chel mio dolce figlio ha far partita & non è donna in questo mondo nata che senta quanto e m'è doglia infinita ome doice figliuol douc ne vai ho gran paura non vederti mai. Quanto era me per me che que talenti mai da nessun gli aucssimo a riauere & meglio era come pouere genti viuere il mio figliuol poter vedere io ho paura vn di non te ne penti e la fortuna ti farà il douere maladetti danar di quanto duolo siate cagion di tormi il mio figliuolo.

L'Angelo e Tobbinzzo caminando veggono vn gran fiume, & Tob- S'io telnegalsi farei villania biuzzo dice à l'Angelo.

Che fiume e quel ch'io veggo si copioso d'acqua che bagna tutto questo piano. l'Angelo risponde.

Questo è quel Tigri ch'è tanto famolo che vien dal paradifo del ziano fratello i vo che qui ci diam ripolo & in questo hume e nostri pie lauiamo chi lungo cammino come noi ha fare fa bisogno alle volte ripolare.

Tobbiozzo fi scalza & entra nellacqua, e submo apparisce un pesce Come alla sua casa giunti si imo grande, & hauendone Tobbiuzzo

pauta dice à l'Angelo. O me fratel ch'apparit veggo vn pesce i e par che contra me voglia venire e con la bocca aperta dell'acqua esce & vista sa di volermi inghiottire.

egliegi lemla

1000

perqui

ecoreq

202C2

Tob

il padre mio

Mio padre no

ndus [[00]

egutima fo

poueto, ciec

10 non war

but it ceic.

MO POND POTTE

1118 MOLIL

Horiotest

kich, stra

Pagelo

Risponde l'Angelo. Non temer che lo fa chel fiume cresce e lui vorrebbe la pena fuggire va à lui, & per gl'orecchi il prenderai e in su la riua in secco lo porrai.

Tobbiuzzo piglia il pesce, e posto in su la riua in secco l'Angelo dice. Sparalo presto, e suor gli cauerai el fegato che gl'ha el fiele, el cuore e dentro alla tua tasca il riporrai, che fix buono à guarire ogni dolore queste cole con teço porterai fa quel chio dico, e non hauer timore e parte di quel pesce cuocer puoi l'altro che auanza porteren con noi.

Tobbiuzzo sparato che gl'ha il per c scedomanda l'Angiolo a che sono buone quelle cose.

Hor dimmi vn poco fratello Azaria non dinegar mio semplice sermone la mente sempre di saper desia queste cose del pesce à che son buone

Risponde l'Angelo. parte del cuor leuato dal polmone chi lo porrà in su gl'accesi carboni del demonio caccia via le tentazioni Tobbia attendi bene hora al mio detto vedi quella città pon la ben mente quiute vno che ci darà ricetto Riquel chiamato & è della tua gente e vn giá ricco, & huo giusto e perfette della tua tribù liretto parente & ha vna lua figlia ancor pulzella molto fiuia genule, honesta & bella. i vo che tu la chieggia per il posa

e glie gentile, prudente e humano le tu la toglisarà tuo ognicosa e non sarai fratel venuto in vano per questa via si lunga, e saticosa, e come questa donna tolta harai ricco à casa tuo padre tornerai.

Tobbiuzzo risponde.

ember 111

O Azaria io ho sentito dire

costei ha hanuto ben sette marin

come con lei sono iti à dormire

di mala morte son tutti periti
io non vorrei che gli hauessi à seguire

come coloro a me si stran partiti,
se in questo modo sulsi capitato.



Mio padre mon ha altro ch'vn figlinolo il qual son'io & con molta amarczza egliè rimaso con mia madre solo pouero, cieco, e in yltima vecchiezza io non vorrei accrescergli piu duolo per ir cercando mondana ticchezza io non vorrei commosso d'auarizia fargli morir pien di doglia, e tristizia. l'Angelo dice.

Hor io ti vo Tobbia fare assapere per ch'arriuati son que sette male che per hauer diletto, e van piacere con appetito sfrenato, e bestiale e nulla al grande D.o vollon temere libidinosi per piacer carnale non istimando il santo matrimonio suron strezzati rutti dal demonio. In questo caso ti vo dar rimedio che tu starai tre giorni ginocchioni per suggire e pensier cattini, e tedio farai à Dio con humiltà orazioni, e per scampar del de non ogni assedio el cuor porrai su gli accesi carboni,

come

la tentazion del dimonio manda via

Giunti à Raguel l'Angelo dicc. Saluiti il grande Dio gentil messere Raguel cerchiamo, e della casa sua.

Risponde Raguel.
Raguel son'io al vostro piacere
e ben venuti siate tuttaddua

P'Angelo dice.

Da lungi molto venghian per vedere
la tua persona nella magion tua
piacciati darci stasera ricetto
che tene seguirà gaudio, e diletto.

Raguel gli piglia per mano, mette-

gli in casa e dice.

Passate dentro & molto volentieri
e d'ogni cosa sia laude al signore
l'vsanza mia à tutti e sorestieri
di quel chi posso, ho satto sopre honore
io non potrei hauer maggior piaceri
ne piu letizia sentir drento al core
voi siate stanchi vn poco vi posate
con pazienzia alquanto m'aspettate.

Anna vien qua & tu figliuola mia chiamate e serui & farete ordinate la nostra cena, & fate presto sia che que duo forestier possin mangiare.

Anna donna di Raguel dice. E ve ne vno che somiglia Tobbia ne modi nelle essigie, e nel parlare.

Risponde Raguel.

Io penso donna à quel che tu m'hai detto che tu di il vero, & è il pin giouanetto.

Raguel dice à Tobbia & a l'Angelo.
Voi siate e ben venuti sigliuò miei
in tanto che con meco vi posate
vna cosa da voi saper vorrei
donde venite & done voi andate
vn'altra grazia ancor desidererei
che mi dicessi di che gente siate.

Risponde l'Angiolo.

del regno delli Assiri noi vegniamo. & à Rages città de Medi andiamo. fall 6

che

chem

hoth

che/a

Alcolca

e non

quelon

cheluo

echilo

Sirra la

priegos

laquali

Odolcet

mipela

enonio

& veggo

purlam

maduna

ch'a que

dilos

Raguel af

lagraza

pernellu

chel pof

e di nelli

chel'An

e la figh

the tan

Bineden

nilqua

chepor

& non ra

poicht h

Sauce

Angeld

Rag

l'An

Ra

TI

Risponde Raguel.

Se voi vente la di que paesi
voi mi douete saper dir nouelle
d'vn mio parente che su di que presi
quando su rotto il pop ol d'Isdraelle
gran tempo e già che di lui nulla intesi
la donna mia, e la sua son sorelle
arei caro saper quel che ne sia
del tribù di Leui detro Tobbia.

Risponde l'Angelo.

Io non ti vo Raguel tener celato
la verità, hora intendi el mio detro
questo Tobbia che tu mhai domandato
che teme Dio, & è giusto, e persetto
eglie coluiche à teci ha mandato
e suo figliuol si è questo gionanetto.

Hora in eterno sia laudaro Dio etu sia il ben venuco figliuol mio.

Raguel abbraccia Tobbiuzzo e dice.
Figliuol mio dolce tu non puoi negare che tu non sia figliuol del mio stratello hor faccia Dio di me quel che vuol sare poi che nouelle io ho intese di quello Anna vien qua ch'io ti vo consolare guarda questo garzon gentile e bello questo e figliuol di Tobbia tuo cognato, e della tua sorella al mondo nato.

Anna abbraccia Tobbiuzzo e dice.

Io non potrci figliuol dir la letizia
el gaudio immenso chio sento nel core
per la venuta tua dogni tristizia
priuata sono, e dogni mio dolore
el parentado nostro, e l'amicizia
e accresciuto il nostro grande amore
l'onnipotente Dio laudato sia
poi chi ho rineduto il mio Tobbia.

Raguel dice à serui.
Perche mi penso cost or sieno stanchi
su prestamente trouate da cena

fate

fate che nulla stasera ci manchi che di viuande sia la mensa piena, esopra tutto buon vermigli & bianchi chemi pare ester suor dogni mia pena hor su figliuoli lauareui le mani vno tu Tobbia per tuo sposo e marito che'l mio signor vi mandilieti e sani.

Tobbiuzzo dice a Gabello Ascolta padre mio le mie parole e non hauer timore ne marauiglia quel ch'io ti dico el nostro signor vuole che suo fedel sempre aiuta e consiglia, e chi lo serue sposso aiutar suole Sirra la quale tua vnica figlia priegori faccia ch'ella sia mia sposa la quale 10 amerò sopra ogni cola.

Raguel risponde. O dolce figliuol mio la tua proposta mi peta molto & dammi duolo assai e non so come facci la risposta & veggo la disgrazia mia non sai pur la mia mente e sempre ben disposta ma duna cosa mi contenterai ch'a questo noi idugian parecchi giorni à dulo al padre tuo vo che ritorni.

l'Angelorisponde à Raguel. Raguel ascolia e'ntendiil mio parlare la grazia & don che t'ha chielto Tobbia O magno Dio che volesti creare per nessun modo non glie la negare chel postro grande Dio vuol cosi sia e di nessuna cosa dubitare che l'Angiol buon sarà in lor copagnia e la figliuola tua fin restorata che tanto tempo è stata addolorata.

CONTRACTOR E CONTRA

Benedetro sia Dio giusto & pietoso nel quale io ho tutta la mia fidanza, che portà in pace el mio cor dolorolo & non riguardera la mia fallanza poiche harà Tobbia qui per isposo Sarra la qual ser la mia speranza Oime che vuol dir caro mio figliuolo

nel qual sempre la mia alma si consida 209 Raguel chiama Sarra sua figliuola e dice.

Sarra vien qua diletta mia figliuola

Sirra risponde. padre tu saiche mai feci parola da me non fusti mai disubbidito.

Riguel dice. restami à dire vna parola sola Iddio sia honorato e riucrito vié qua Tobbia figliuol mio sauio e belnel nome del signor dagli l'anello.

Tobbiuzzo gli da l'anello e fanno festa & dipoi ne vanno à dormire, e giunti in camera Tobbiuzzo dice à Sarra.

Donna ponghianci in tetra ginocchione e su al ciel leuian tutta la mente faren deuota e humil'orazione e preghiamo lo Dio omnipotente el qual ci guardi dalla tentazione dell'auuersario dell'humana gente se noi haren carità, sede, e speranze donna non dubitar che fia à baltanza.

Seguita stando ginocchioni. nel cielo empireo l'humana natura e poi ti piacque co le tue man plasmate lanima nostra tanto bella e pura benedicanti e cieli, la terra, I emare gl'vecelli, e pesci, & ogni creatura ognun ti benedica e laude renda Riguelrisponde à l'Angelo e dice & en signor sa quel che ci difenda

Hora l'Angiolo lega el Dianolo, e toglie del ficle del pelce, e filo pone in su carboni accesi, & veggendo Tobbia vecchio foprastire Tobbiuzzo suo figlinoto, maravigliandosi dice.

l'Angel di Dio sia vostra guardia e guida ch'a tuo padre ancor non sei tornato ogni

agni di che tu stai mi cresce il duose e pentomi d'hauerti mai mandato signor del cielo tu sai ben questo solo per tua benignità m'era restato pregoti quanto posso eterno Dio che tu sacciche torni il figliuol mio.

Seguita dicendo.

Sarebbe mai che Gabel fussi morto

ò dar non gli volessi e tua talenti

le fussi viuo e non mi fare torto

chosempre è stato de miglior parenti
non me rimaso Dio altro consorto

pouero, vecchio, e cieco in molti stenti
all'opere tue Dio non si può apporre

pregoti tu mel desti, hor non mel torre.

Anna dice à Tobbia. Ometusai sio tel dissi Tobbia quei di chel mio figlinol ne su andato oime figliuol dolce speranza mia in che paele le tucapitato sorle che su le morto per la via ò forle sci in prigione ò aminalato molti perigli alla mente mi vengono e non so le cagion che ti ritengono. O lumenostro, bastone, e forrezza letizia d'ogni nostra aunersitade hauendo te hauemo ogni ricchezza lenza te sono in molta pouertade ò stelto padre nella tua vecchiezza priuata m'hai di tanta nobiltade hami tolto vn figliuol tanto giocondo che val piu che tutto l'oro del mondo.

Non pianger donna piu dattene pace che presto lo vedrai tornare à noi el signor non su mai ne sia mendace e mai non abbandona e serui suoi alena volta di prouargli piace e sua sedeli, & ristorargli poi habbi donna speranza nel signore che presto tornerà saluo à honore.

Hora Raghuel chiama la Zita sua

Schiana & dice.

Zita vien qua guarda se puoi vedere el fatto di Tobbia come, seguito vanne alla zambra & ingegnati vedere ma guarda che non sia dalcun sentito.

La Zita va all'vscio e guarda per vn sesso, e torna con sesta è Raguel & dice. e pe

Tobbis

e di par

unto ct

Duaden

Vien qua

andate

come

Gibello gr

io lon per

da yno eb

del criba

che tu gl

dieci tale

ecco la Ca

quando

Mellaggy

quelchi

thein by

e consis

l'amon

11 qual

1 ettot o

& ho fall

lor'hord

el luo his

l'An

Gib

L'A

Ra

EV

Buone nouelle ti so dir messere e par del paradiso proptio vscito freschi e lieti sono piu che mai & à vedergli paion duo rosai.

Risponde Raghuel. Laudato sia il signor giusto & pietoso che ha voluto alla figliuola mia dare all'animo suo pace & riposo & posto ha sine alla fua doglia ria non sia nessun di noi che stia ozioso ordinate vna festa che magna sia io vo che qui si balli suoni & canti & rendiam laude al signor tutti quanti. Andate presto el conuito ordinate pulito e magno & ognun facci festa quattro vitelli o piu grassi ammazzate che letizia su mai simile à questa el grande Dio del ciel tutti laudate che vuol multiplicar la nostra gesta benediciamo el signor d'Isdraelle che ci ha mandato si buone nouelle.

Tobbiuzzo e Sarra si leuano e vengono in sala alla sesta, e dipoi Tobbiuzzo dice à l'Angelo.

Tu sai fratel che mio padre Tobbia annouera ogni hora tutti e giorni & viue con timore e gelosia e mill'anni gli par che a lui ritorni Raghuel & Anna & Sarra donna mia voglion con loro alquanti di soggiorni tanti piacer m'hai satti ò fratel buono hor priegoti mi sacci vn'altro dono.

Prendi con teco de nostri sergenti & à Rages doue è Gabello nanderai

che

che al mio padre ha dar dieci talenti porta la carta i so che su gli harai e percheluie de nostri parenti la donna quale ho tolto gli dirai e pricgal che alle nozze nostre venga acciocheil parentado si mintenga.

Risponde l'Angelo 2 Tobbia. Tobbia el parlar tuo mi piace alfai e di punto farò quanto m'hai detto e con Raguel & Sarra rimarrai tanto ch'io torni ò fratel mio diletto,

Raguel dice.

Dua de mia serui con teco merrai E voltandoss a due serui dice. Vien qua Martino e tu anche Arrighetto

andate con costui, e lui seruite come mia persona l'vbbidite.

> L'Angelo si parte con dua serui,c va a trouare Gabello, & giunto alla sua habitazione

Gabello guarditi Dio omnipotente io son per mellaggieri a te mandato da vno ebreo il quale è tuo parente del tribu di Leui Tobbia chiamato chejtu gli mandi (se tu puoi) al presente dieci talenti che t'hebbe già prestato ecco la carta tua che gli ficelti quando da lure danarriceuesti.

Gibello risponde. Messaggio degno tu sia il ben venuto quel che tu mi domandi fatto sia che in buona verità eglie douuto e conosco chi ho fatto sollia l'amore e la carità chiaro ho veduto il qual mi parla el mio fratel Tobbia l'error chio ho fatto è nato da ignoranza & ho fatto con lui troppo a fidanza.

l'Angelo risponde a Gibello. Io t'hoa dir Gabillo vn'altra cosa el suo figliuol es manda ad inuitare sappi che preso ha Sarra per isposa

figliuola di Raguel huom lingulare benche l'andata sia vn po faticosa come parente ti manda a pregate ellendo voi d'vn tribu d'vnagelta che tu degni venire alla sua festa.

Risponde Gabello. Molto mi piace vdir le tue parole e benedetto sia lempre il signore per vna cola che mi pefa e duole qual'è il desio non posso sargli honore e poi chi venga alle sue nozze vuole vbbidirollo come mio maggiore orlu mellaggio or ci mettiamo in via el'Angiol buono sia in nostra copagnia.

Giuntia casa di Riguel Gabello piglia per la mano Tobbiuzzo, edice.

El ben trouato sia figliuol diletto la sua benedizione Dio ti dia figliuol che nato sei d'huomo persetto e Sarra teco benedetta sia il seme voltro ancor fia benedetto come fu ad Abram promesso in pria chel seme suo benedetto sarebbe e il numer delle stelle passerebbe.

Hora si fa festa grande, e fatte le nozze Tobbiuzzo dice a l'Angelo,& aglialtiicoh.

Padri, e fratelli egliè tempo venuto chio vo tornare al mio padre Tobbia che stando piu e non fare douuto cagion sarcidella sua morte ria la cagion del miostre non ha saputo con pena aspetta & gran maninconia.

Voltandosi verso Raguel dice. però Raguel daretemi licenza che a ogni modo intendasar partenza. E Sarra donna mia verrà a vedere mio padre e la mia madre e mici parenti e quali baranno gran gaudio e piacere e viucran per lei tutti contenti Raguelio lo che moko i'hadolere ehe la figliuola tua da te sembianti perche conosco chegli vuoi gran bene pur qualche volta partir si conuiene.

Risponde Raguel.

Pigliuolo io so che ti conuien partire per ire al padre tuo il qual t'aspetta ma per leuargli ogni pena & martiro vn de mia serui manderò con sretta che le buone nouelle potra dire guarda se quel ch'io dico ti diletta vn mese qui con meco timarrai che gran diletto & piacer mi farai.

Tobbiuzzo risponde.

O padre mio io ho sempre seguito
la guida che mi derre il padre mio
in ogni suo parlare l'ho vibidito
quel che hor mi dirai quel sarò io.

Permio configlio ti farai partito
in questo giorno nel nome di Dio
però caro fratel mettianci in via
c ritorniamo al tuo padre Tobbia.

Raguel risponde.

Figliuolo le giore, l'ariento el'oro
il qual hora ti do la vita mia
e tutto il resto d'ogni mio tesoro
vo che sia tuo doppo la morte mia
hor torna al padre tuo senza dimoro
e da mia parte saluta Tobbia
e Sarra mia figliuola teco mando
e quanto posso à te la raccomando.

Seguita Sarra.

Et à te dico Sarra figlia mia
che sia humil benigna & paziente
al padre & alla madre di Tobbia
in ogni cosa à loro vbbidiente
e habbi amore alla casa tutta via
e reggi la famigla diligente
di cosa niuna non pigliar partito;
se prima non lo di al tuo marito.

Seguita Anna.
Donna vien qua sara' di suor portare

l'argento, Poro, e tutri drappi, e panni, che tu sai ch'a Tobbia voglian donare guarda chel'auarizia oon t'inganni poche cole per noi basta serbare tu lai chenoi ci habbiam a star pochi ani se non chi penso pur che vecchi siamo darei teste lor ciò che noi habbiamo Fate ventre pastori dalle ville con cento vacche c'habbmo i vitelli & oltre à questo ancor pecore mille chetutre quate habbin co lor gli agnelli e lei schiaui de nostri quattro ancille dodicidromedari & sei cammelli e tutta questa roba vo che sia ! di Sarra mia figlinola & di Tobbia Anna quando portale coseabrac-

ilq

1000

181

eled

chell

(land

perche

obbia f

percheb

the dall

col fuo c

Odonnag

che Dion

tenditi in

dil tuo pai

- Tobb

Too

edi

Silaiti Dio

Integrati

cagion de

che lano.

erendi iat

buone nor

ecoli 2 te

Tebbie

Tolde

Chipotters

ditanto bi

dolce com

qualo fil

uou m ans

Iddioatio

perdonin

Tob

A

cia Sarra e dice ... champana 'Cara figliuola mia vnica speme i ti do per ricordo che tu sia col tuo sposo diletto vnico insieme esimilmente tu con lei Tobbia della vostra partita il cor mi geme Addio sia in vostra guardia e compagnio fa che sempre gli sia vbbidiente perche glie amoreuole & clemente. Non pianger più figliuola mia diletta & vanne con Tobbia tuo car marito ingegnerati che sia benedetta in ogni cola hauer quello vbbidito Tobbia no camminate troppo in fretta chel corpo suo non fussi indebolito fammi vna grazia per lettere d messo che noissentian di voi nouelle spesso

l'Angelo dice a Tobbiuzzo.

Fratello e ti conuien fare vna cola andianne innanzi tutta dua à Tobbia e Sarra tua diletta & cara sposa verrà a bell'agio con sua compagnia l'animo di Tobbia non si riposa & dubita del tornar tuo tutta via & come giunto a casa tu sarai anginocchioni à Dio laude darai.

Et faite

E fatto questo pigliérai del fiele
il qual ti feci del pesce serbare
e come buon figliuolo a Dio sedele
a gl'occhi al padre tuo lo và a fregare
e leucragli sua pena crudele
che'l grande Dio lo vuol rimunerare
e sume suo riharà subitamente
perche glièstato a Dio vibbidiente.

Anna madre di Tobbiuzzo andando a spasso in su vno monticello
per vedere se Tobbiuzzo torna
ua, e vedendo il cane corre a Tob
bia col cane in collo, e dice.

Tobbia sa sesta, e rendi laude à Dio

perchebuone nouelle ti so dire che dalla lunga il mo figliuolo, e mio col suo compagno ho veduto venire.

Tobbia risponde.

O donna quante volte tho detto io che Dio non lassa e sua serui perite renditi in colpa, e chiedi perdonanza del tuo parlar pien di tanta arroganza.

Tobbia, Tobbiazzo s'inginocchia e dice al padre.

Saluiti Dio ò padre mio dolcissimo rallegrati e sa sesta io son tornato cagion del mio compagno sedelissimo che sano, e saluo a te m'ha rimenato e rendi laude al signor potentissimo che non ha e suoi sedeli abbandonato buone nouelle ti so dir Tobbia e così a te ò cara madre mia.

Tobbia, e Tobbia ralluminato dice.

Chi potre ma render laude al fignore di tanto benefizio e tanto dono dolce conforto del mio alfluto cuore quanto felice in quelto giorno fono non ha guardato à quelto peccatore Iddio del ciel troppo pietolo, e buono perdonami fignore giusto, e verace

e sa del servo tuo ciò che ti piace. Tobbiuzzo risponde.

Con mille lingue dir non potrè mai el gaudio & la lerizia fento drento padre che tanta pena portata hai oggi è la fine d'ogni tuo tormento il resto che nel mondo viuerai dolce mio padre tu sarai contento ristoreratti Dio per sua clemenzia veduta ha la tua buona pazienzia.

Tobbia tilponde.

Quanto è folle colui che pon la speme
in questa cieca & miserabil vita
e piu solle colui che Dio non teme
e non ricorre à sua bontà infinita
duo magni gaudi io seto drento insieme
e gran consorto ha l'anima smarrita
lvno è chi veggio il ciel doue glie Dio
l'altro che sei tornato ò figliuol mio.

Risponde Tobbiuzzo. Non ti potrei mai contare i gran seruigi che fatto m'ha costui piu che fratello fra l'altre grazie, doni, e benefici e m'ha riscosso e danar da Gabello. per sua virtu noi siam tutti felici e mi condusse in casa di Raguello e hammi dato Sarra per mja sposa e fatto m'ha suo erede d'ogni cosa.' Costui è sopra ogni altro amico buono costuici ha dal demonio liberati per sua virtu tornato saluo sono per lui siam tutti ricchi diventati quelto è stato dal ciel troppo gran dono noi siamo à Dio per lui molto obbligati dal pesce lui e mi campò dal fiame & hora à re padre ha renduto il lume. Questa sarà mia donna ò padremio figlinolad Raguelcom'io c'hodetto & è priciuto al nostro eterno Dio & al compagno mio lano e pertetto. Risponde Tubbia.

Molto lieto e contento ne son io

figliuol mio dolce che sia benedetto e tu sauia gentil figliuola mia per mille volte la ben venuta sia.

Risponde Tobbiuzzo.

Padre che daren noi per pagamento
al mio compagno fratello Azaria
che m'ha condotto sano à saluamento
e fatto m'ha si buona compagnia
tutte le gemme, l'oro, e lariento,
che son nel mondo ò padre mio Tobbia
non lo potrebbon satisfare à pieno
e però padre mio che gli dareno.

Tobbia si volge all'Angelo e dice

Noi conosciam figliuol caro e diletto che i benefici & don che satti ci hai come compagno & amico perfetto non ti potremmo in vero pagar mai intendi el mio pensiero el mio concetto la metà dogni cosa prenderai tutto il tesoro che ha condotto Tobbia noi siam disposti che tuo mezzo sia.

Trouati tutti e tesori l'Angelo dice à Tobbia.

Padre e fratello benedite il signore
il quale è giusto Dio omnipotente
amatelo e seguitel con timore
e farete palese ad ogni gente
che delle grazie lui è sondatore
e hora inuerso voi stato è clemente
egli ha fatto con voi pace e concordia
egli è sontana di misericordia.

L'angelo seguita.
Quando al signore con lagrime oraui
io le portauo innanzi al suo cospetto
le limosine tante che tu daui
per amor del signor con puro effetto
gli infermi e incarcerati visitaui,

e seppelliui e morti con diletto
sono state cagion ch'io son venuto
à dare à te, & al tuo siglio aiuto.

Sappiate certo ch'io sono vn de sette
il quale sto dinanzi al Tron superno
e per l'opere tue giuste e persette
a gran pietà si mosse il padre eterno
e per commessione Di o mi dette
chi sussi al tuo sigliuol guida e gouerno
sappiate che Rassaclio è il nome mio
hota vi lascio e vonne in cielo à Do.

L'Angelo Raffaello finito il luo par lare sparisce, e viene l'Angelo, e da licenzia al popolo.

O voi che siate affaticati e stanchi sotto il peso del mondo traditore non aspettate che il tempo vi manchi. correte al fonte che versa d'amore e con l'arme della fede state franchi sia la vostra speranza nel signore portate in pace pel signor le pene che ciò che fa è sol pel nostro bene. Fuggite il mondo che par bello in vista & è pien di lacciuoli e pien d'inganni con poco dolce molto amar s'acquista poco diletto à rispetto à gl'affanni l'anima fuenturata cicca e trista si lascia spesso prender da gl'inganni e non s'aunede la morte ne viene perònessindugi di far bene. Chi vuole il ciclo facci come Tobbia che su pietoso giusto e timorato e benche poco bene hauesse pria fu dal signor del ciel poi ristorato chi vuole in sua guardia e compagnia quell'Angiol Raffaello lasci il peccato il quale è guardia dell'alma Fiorenza lodando Dio ognuno habbi licenza.

IL FINE.

Stampata in Firenze, appresso Giouanni Baleni nell'anno 1596.





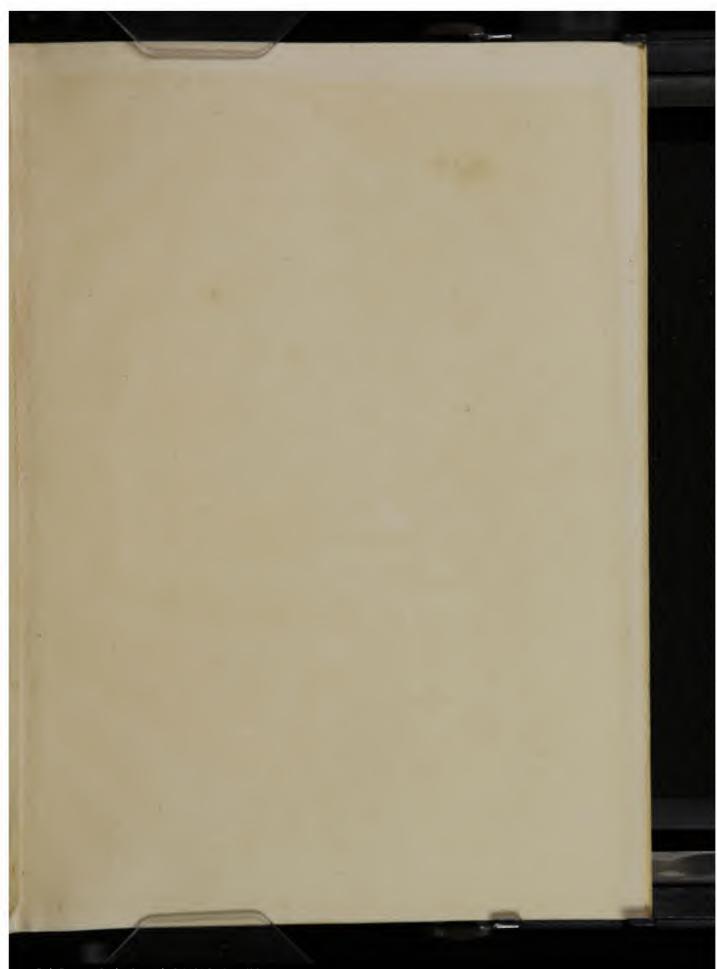



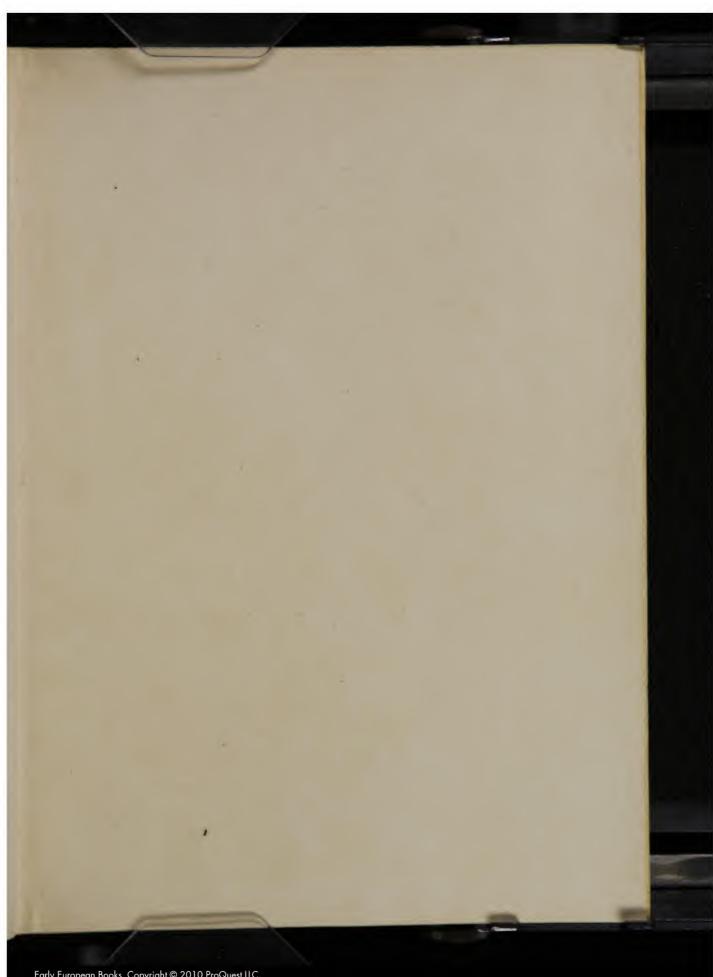